





La Rappresentatione Bi San Giouanni decollato.





1 N SIENA, Alla Loggia del Papa. 1612.



Comincia la Festa di San Giouanni Bittista, quando gli su tagliata la testa,

In prima viene vn'Angelo, & annuntia la felta cominciando le infrascritte stanze.

A LAVDE sia del Padre onipotente, & della Madre Vergine Maria io v'annuntio a voi tutta buona gente che siate insieme qui di compagnia, si come si farà hora al presente vna rappresentation diuota, e pia ciascun stia a vdire con buon zelo, come Giesn si parla nel Vangelo.

A voi nobil, sapienti cittadini
che sol per carità siete venuti
con animi gentili, & pellegrini
dotti di senno, e di sapere astuti
a veder il principio, & li consini
di questa sesta nostra ognun riputi
ch'à pieno vi direm senza mancare
di punto in punto q' che vogliam sare.

Mostrerenui Battista nel diserto
apparecchiar la via al Creatore,
& dipoi battezzar con santo merto
& di suo predicar faren sentore,
poi verrà il Re incoronato esperto
à cui Giouanni sol per proprio amore
gli dirà la sua vita quale è stata
e l'error suo, & quel della cognata.

Dipoi vi mostreren come il Reniega, & come dal diserto se partita, & se seguiren che la cognata il prega, ordinando a Battista tor la vita, direnui come in carcere lo lega, & seguiren la festa alta, & pulita della sestiuità che'i Re trastulla, e diren del venir della fanciulla.

Seguiren poi, dalla madre auuisata, il modo del danzar ch'ella piglice,

diren come dal Re fu incitata
di chieder gratia; e quel che dimadoe,
& tratterem la festa scompigliata,
& quel che'l Re co'suoi baron parlos
dipoi ragionerem l'opra molesta
come à Battista fe tagliar la testa.

Et seguiren come la storia spensa che quella santa testa benedetta fu posta innanzi al Re in su la mensa, & come il Re qui ui niente aspetta alla figlia la diè con turba intensa ch'alla madre la porti, e quella in fretta la prese, & alla madre la portoe, & le parole, che la madre vsoe.

Et seguiren senza alcuno spauento
come di bocca di Battista vscia,
vn'aspro, sorte, inestimabil vento,
& diren come la terra s'apria,
& inghiottilla in vn breue momento,
& diren come i discepol venia,
trattando il pianto lor co graue duolo
& come il seppellirno in vn lenzuolo.

Et questo sarà il fin di questa festa, della qual voi sarete ristorati in ciel, si come'l vero ci protesta col gran Battista, & co' Santi beati a dimostrar che a ogni sua richiesta da lui sarete sempre consolati, & se humili sarete in opre, e in viso al sin voi goderete il paradiso.

Ogente humana fonte d'eccellenza, leuate gliocchi al fommo Creatore per acquistar virtù, & conoscenza di filo eterno ben che mai nó muore, considerate la vostra semenza, creata per non viuere in errore, ma per tener modi tanto sicuri che sempiterna vita in ciel vi duri.

Oggi vi scuopro il detto di Isaia cioè, Ecco ch'io mando l'Angel mio,

A 2

anninzi ate apparecchiarla via del mansueto Agnel figliuol di Dio, questo protesta à voi la voce mia con carità zelante, & gran dilio del far cialcun di voi del suo ben certo come voce che grido pel diserto.

Apparecchiate la via al Signore parlail nottro primo padre Adamo com'vn che fù condotto nello errore redétion dal ciel convien ch'abbiamo. e magiò il pan del suo proprio sudore e spiacque tato a Dio quel che diciamo che'l modo scorse in si crudeli affanni. che'l Cielo fi ferro cinquemil'anni.

> e viene nel diserto a piè del monte a battezzare e'Discepoli, e ha dire questa staza, e quado so battezzati, vengano gli Scribi a dire à s. Giouanni, e gli domandano chi gliè.

Battezzo in acqua & alta è nuous legge, proteito a ogni humana creatura Padre, Figlio, & Spirito Santo regge infin che cieli eterni sempre dura riempirà hor quelle vote legge che piouuen noue di con furia scura & noue notti hor con lucido manto il Padre, el Figlio, & lo Spirito Santo.

> Hora vengono e' vecchioni barbuti & scribi a s. Giouanni, & dicono.

Qual tra la cagion del tuo venire Giouanni a predicar gran marauiglia ne piglia ogn'huó, noi vorrem sentireQuest'è quel vero Dio viuo & vnito perche tal opre a far per te si piglia. se tu sei Christo dillo, & non mentire e se tu sei Elia cosi bisbiglia che tu sia desso, & tua vita discreta ne dica il vero, & se tu sei Profeta.

Risponde s. Giouanni a gli Scribi. Christo non son, che innanzi à me è nato dell'umil, pura Vergine Maria. & per non farui el giulto ver celato anche vi dico ch'io non sono Elia, ne Profeta anche al mondo riputato. Rispose vn Barbastoro.

Lapa

por

Spi co

O bu

che

nal

81

one

0116

101

e c0

Oime.

chi

che

che

Tacic

Orla

ai

Perche dunque battezzi, o per qual via. Risponde s. Giouanni.

Bittezzo in acqua, & in Cristo mi fido, & con gran voce pel diserto grido.

> Hora appare Gielu, & Dio Padre, e Gielu viene co quattro Angeli, due innanzi, & due a dierro, e ha venire tanto adagio, che s. Giouanni dica questa stanza in prima.

Hora s. Giouanni scende del monte, Volgete gente humana lo ntelletto a quelto puro Agnello immaculato di cui Abram Profeta hauca già detto, Suscepit Israel el dolce nato vicito di Dio Padre fuor del petto, per saluar l'yniuerso in ogni lato ii come moltra à voi santa scrittura creator vero a i'humana natura.

Poi si volges. Giouannia gli Icribi & dice coll.

Ecco l'Agnello di Dio immaculato ecco colui che le peccata toglie che per saluar l'humana spetie è nato si come al padr'eterno piacque, e volle questo è colui di cui v'ho ragionato, che sol per noi le nostre colpe tolle, del qual degno non son,nè punto pari di scioglier le corregge a' suoi calzari. del quale in ab eterno la scrittura ha tanto detto, & io vel mostro a dito, ponete mente fol la sua figura, quest'è colui il qual fia reuerito, infin che i cieli eternalmente dura dal Padre, & Spirito Santo mai diuiso & dona a' buoni eterno Paradiso.

Hora

Hora giugne Gielu tra loro, & tutti ii gettono in terra bocconi, e Gielu rizza Giouanni, & rimanendo gli altri ginocchioni, Gielu dice loro. La pace mia, che in eterno meno non può venir, ne anco non ha fine, Apparecchiate la via al Signore, vilalcio, & dono in manco d'u baleno acciò che le lue opre pellegrine porga à gl'error di questo mondo fine e che le pure cose senza spine, sputando fame, caldo, sete, e gielo, co gl'altri, fiche al fine v'apra il cielo. O buon Giouanni ecco'l tepo che viene, che delle tue parole sento frutto, nascer faran di sapientia piene, & faran lieto il mondo pien di lutto; onde al fiume Giordan andar couiene

150

13,

itato.

al via.

i fido,

ido.

adre, e

eli, due

venice

mi dica

ulato

à detto

etto,

ttura

li (cribi

è nato

evolle

nato,

tolle

to pati

calzath

a dito,

Hora

to

to

e con tua mano i vo che mi battezzi. S. Giouani risponde à Giesu. Oime, oime benigno Signor mio, chi ti fà tanto in humiltà piegare, che tu consenta: estendo vero Dio. che vn peccator ri debbi battezzare.

oue bisogna ch'io mi spogli tutto.

no temendo del freddo i suoi riprezzi,

Risponde Giesu à s. Giouanni. Taci che questo piace al Padre mio, che creò quel che non si può pensare.

Risponde s. Giouanni à Giesu. Orlu poi ch'à lui piace, adiamo all'acque Apparecchiate la via al Signore, & in ciò seguirò quanto à lui piacque. Ora ha à venire vna colomba, cioè lo Spirito Santo, & vna voce nascosta dice, mostrando che parli la colomba.

Ecco che questo è il mio figliuol diletto, nel quale compiaciuto, e dilettato. mi sono, e lui eterno, e benedetto, & è figliuol di Dio da me mandato,

& riducerlo in ciel donde scacciato fu, per disubidir pien di discordia, & quelto to per mia milericordia.

Vaffene Gielu su'l monte, & san Giouanni ripiglia la fua predica.

fi come scrisse Haia nel suo detto di pura verginella elce quel fiore, che'l mondo sanera questo è l'stetto notate di Giacob il suo tenore, l'Agnel che tolle ogni peccato netto. vi s'auuicina in atto humile, e pio, redentor nottro, e ver figliuol di Dios Apparecchiate la via al Signore,

difie il gran Duca d'Ifraele, è nato, perche dodici tribu con amore hanno il mar rosso in vitimo passato, ricchi d'oro, e d'argeto, e d'arme acora & palquato l'Agnello immaculato, intero e saldo ogni dubbio rimosto. fi che non gli lia rotto verun'oflo.

Apparecchiate la via al Signore scriffe Dauid in sue opre diuine, ecco di tutto il mondo il Siluatore incoronato di pungenti spine, per trarre il populitio di dubbio fore, & riempier le fedie pellegrine di quei caduti in atto tanto rio, & già s'apprella il ver figluol di Dio. parlò d'ogni sapere il fondamento Salamon faggio, e di sapere il fiore, ecco qua il viuo lume, & alimento. che tutte le nation trarrà d'errore, come figliuol di Dio à compimento, darà la pace eterna à ogni guerra, creator dell'abifio, cielo, e terra. Apparecchiate la via al Signore

Giona parlò donde gran bene n'elcea. per tor del primo padre il suo difetto guardate me, che fò di Dio sentore, Rapref. di S. Giouanni Decoll,

che tre di ffette nel ventre del pesce, Ahi crudo Re nimico al tuo fratello, some starà in sepolero il Creatore. che in soma pace, & in gran ben rielce Inscitò il terzo di ne scriue Luca, viuo esce fuor della sepoltura buca. Apparecchiate la via al Signore, come scriue il profeta Gieremia. ecco chiamando l'Angel con amore innanzi à lui apparecchiar la via,

Giouanni ver figliuol di Zaccheria che vero Dio velo protelto certo, come voce che grido pel diferto.

Drizzi ligegno ogn'huo chitede espari quest'è quel puro, e diuino Agnelletto, Ahi folle Renon mel tener celato. ch'è fatto innanzi à me cosi è vero. & verra dietro à me quest'è l'effetto. & hauera di tutto il mondo impero. signore, e vero Dio Giesu diletto. di cui tutt'i Profeti han detto vniro. & jo vel mostrerò con mano à dito.

Ora ha à venire il Re al diferto innanzi chequesta stanza sia finita. & s. Giouanni ha dir quelta.

O sempiterno, ò infinito, & pio che metti il reggimento nelle mani, con atto humile, angelico, e giulio, per fare noi benigni, e tutti humani, & chi si cura dell'ira di Dio? tanti veltir superbi, alti, & sourani di porpora, di seta, d'oro, e perle ornate, si come è tedio à vederle.

Scele il figliuol di Dio di cielo in terra, nella Vergine santa, humile, e pura, con vna sola veste che non erra el corpo tutto di fanta scrittura. ahi fellon, se'l drappo ti fa guerra è tua battaglia più cieca, e più scura. che la corona che in terra t'è data, ti fa che tu ti tien la tua cognata.

come ti scuserai innanzi al Signore, di tal peccato tu n'harai flagello, che ne morrai come vn traditore, astienti Re di tal peccato fello, che diuina giultitia mai non muore, vna gran cortelia faria la tua, rendere al tuo fratel la donna sua,

Risponde il Reas. Giouanni. l'Angel son'io non comettendo errore O profeta da Dio illuminato. chi ti fa contr'à me far tal parlare, io sò ben che no fei mai tal peccato, che forte men'haurei da vergognare. tu

Non

dil

ho

age age

cre

Taci

et

fei

2 1

&

80

fe

ili

Laca

24

ch

Sia F

Risponde s. Giouanni. torna in palazzo, e più non indugiare, rendi la donna, & fa quel che dico io se tornar vuoi in gratia al somo Dio.

Torna il Re à casa, & vassene alla donna, & dice.

Oime dolente, oime fuenturato, oime compagna mia, con che dolore, son'io à te dal diserto tornato, veduto io ho quel santo di valore, che ciò che ho fatto teco m'ha narrato onde disposto son d'vscirne fuore & vo' tornare à Dio col cuor contrito e tu ti tornerai col tuo marito.

Risponde la femmina, & dice. Oime misera à me, ò tapinella, come ho gittato via ogni fatica, ò suenturata, oime, hor son'io quella che per ben fare io sia fatta nimica, ò doloros'a me queste coltella non aspettauo, ode il mio cor nutrica tal duolo, oime, che mai non fu vdito, d tu sei Re del sentimento vscito.

Risponde il Re. Taci donna non dir cotal parole, perche disposto ho in tutto'l cor mio, contrito viuer ch'ogni resto è sole, e voglio star in gratia al sommo Dio.

Risponde la semmina.

Ahi franco Re sa' tu che sar si suole,
ne' veri lor sigliuoli ogni disso
sogliono hauere i Re, ch'è naturale,
tu sprezzi e' tua, e sai troppo gra male.

Non sai tu Re, che io ho vna fantina di te, & sai che tu l'hai ingenerata honesta, bella, humile, e pe llegrina, tanto, che'n paradiso par creata, questa si è Re l'vltima medicina, à questa infamia hor côtro à te leuata, credimi Re, & seguita il mio dire, che sarà quella che'l farà morire.

are

ccato,

ognare

ugiare,

10010

10 Dia

2 2

dolore,

re,

210

narrato

ontrito

quella

lica,

nutrica

vdito

r m10,

Risponde il Re.

Taci donna non dir raffrena ormai
le tue parole, e fa quel ch'io ti dico,
fe d'offender Giouanni penserai,
el regno tutto ci sarà nimico,
& io, & tu d'aspra morte morrai,
& ogni nostro figlio fia mendico,
fe consentiamo far cosi trist'opra,
il regno nostro andrà tutto sossopra.

Risponde la femmina al Re.

La cagion c'è, se te la metti in testa,
palpabil si, che non si può errare,
faggia corona, ne vien la tua festa,
io manderò la tua figlia à danzare,
auuisa lei che ricca gratia, & presta,
chiegga, com'ella si vedrà laudare
da regi, e da signori, in gratia mista
chiedrà la testa di Giouan Battista.

El Re dice a la mala femmina.

Sia fatto donna, ch'io te l'attalento,
poiche ti piace son molto contento.
Vn vassallo del Re và al diserto

O buon Giouanni à Dro servo sidele, della sua santa via apparecchiatore, affai più dolce che manna, e che mele, il nostro Re magnanimo signore ti prega in gratia, e con giuste loquele tacitamente senza far romore yenga con vno, ò due accompagnato innanzi à lui quanto puoi più celato. Risponde s. Giouanni al vassallo, in questo mezzo il Re se ne và dalla femmina, & s. Giouanni giugne, & dice da se.

Laudato sia l'eterno, e sommo Dio, Padre, e Figliuolo, e lo Spirito santo, la cui celeste via vi apparecch'io, per liberare il mondo d'ogni pianto.

Et detto questo và al Re, e dice.

Eccomi Re eh'io sono al tuo disso,
che vuol da me il tuo reale ammanto,
Risponde il Re al Santo presto,
e dice.

Ah Giouanni Giouanni il tuo rigoglio, ti mostrarà presto quel ch'io voglio. Tu m'hai infamato pel reame tutto della cognata mia, e non è vero, onde a sostenerso è caso brutto, questo tanto inessabil vitupero,

Risponde s. Giouanni.

Io dico Re se vuoi suggire il lutto
del tuo peccato, & viuer rege intero,
per piacere à Giesu com'è douere,
te ne conuiene al tutto rimanere.

Risponde la femmina.

O sapiente Re magno signore,
caua di pena questa suenturata,
ti lascierai tu sar si poco honore,
che questa ingiuria non sia vendicata,
cotro vn Romito ch'è pieno d'errore
deh fallo incarcerare in questa siata,
che in luogo l'hai che non può suggire
& pentir lo farai del suo mal dire.

Il Re irato dice.

Oltre franchi scudier pigliate questo maluagio seduttor con gran rapina, & sia messo in carcer tanto presto. che lui s'accorga della fua ruina, che l'ho pregato fi dolce, & honesto, che gli stia cheto, e non val medicina di parlar dolce, honesto, e naturale, & egli sempre vuol dire ogni male. Fu presto messo in prigione, & il Re se ne va in sedia, & chiama il

Cancelliere Araldo, & dice. Fatti qua presto Caualier Araldo, referendario mio degno d'honore, istà con l'intelletto intero, e saldo, e intendi del mio dir l'alto tenore, al qual con l'intelletto fermo, e saldo darà eseguitione il tuo valore, cerca tutto il reame lenza reita, e inuita ogni signore alla mia festa. Oltre su presto à dar ne gli strumenti,

Parten Araldo, e và annuntiare. à vn tignore, e dice.

Magnifico fignore, in veritade à voi qui presente son mandato per parte della faggia maestade, & da sua parte chi v'abbia inuitato che voi veniate a sua festiuitade, & da lui farete molto honorato. & menate con voi questa brigata. ora men vò v'ho fatta l'ambasciata.

Partefi il fignore, e vassene al Re, con la fua gente, & dice cofi.

Poi ch'à lui piace io son molto contento O gloriosa maestà reale, di venir là, & anche fargli honore, fu preito baronia fenza spauento. ogn'vn si metta indoffo il suo migliore

Giuugano al Re, & gli dicano. Eccoci Re poichet'è in piacimento. & vogliamo honorarti di buon core, in questa festa ch'è si bene ornata, però qui meco ho allai brigata.

Risponde il Re, & volgesi à tutta la Baronia.

Cara

gli & qui doi

chi

Dilet

Inn

edi

del

chi

elf

ila

dic

Va do

POI

par

tu

dig

que le s

late

Oglo

alp

Ydi

COL

Ci

la

0im

Venerabili egregi mici fignori Duchi, & Conti, & magna Baronia. per trar ciascun di voi d'error fuori. à tutti voglio che palese sia che questa magna festa, e tanti honori ch'oggi si fà la propria intention mia sapiate c'hoggi e'l giorno ch'io nacqui però di farne festa mi compiacqui. Però ogn'vn con diligenza prego,

che nobilmente in questa festa mostri ciò che far sa; & non mi faccia niego. perche cofi fon fermi e'pensier noftri, fauoritemi dunque ve ne prego, la mente buona ognuno mi dimoftri, & ad ognun farò la mente fatia, & farò hoggi à chi la chiede gratia.

empite questa festa di letitia. hoggi è quel di ch'io vi farò contenti, & farò magni honori, e gran douitia, troui le mense scudieri, e sergenti, donzelli, e serui stretti in amicitia, nappi d'argento, e touaglie di renso si troui, ch'altro fare hoggi non penso

Ora vanno à tauola, & à mezzo il pafto, viene la trifta fanciulla, e balla, & fa vn'inchino, & come ha ballato, vn fignore si lieua in piedi, & dice.

quant'hà de gloriarsi la tua vita, fol di questa fanciulla imperiale che vn'angioletta par di cielo vicita. quanto danza vezzola, & gratia tale, di quelta baronia alta, e pulita. ò fraco Re, sarebbe honesto, e buono di farli in questo di qualche gra dono. Risponde il Re, e dice,

Cara

Cara la vita mia fignor mi tengo dapoi l'elercito mio, e la corona, chiedaciò ch'ella vuol che mezzo il regli donerò se d'esso mi ragiona (gao & non hauer diletta figlia à sdegno quel che'l tuo caro padre ti fermona, domandami qual gratia chieder sai, Però m'è chiesto questo tanto forte, chiedendo mezzo'l regno tu l'harai.

118

TONO

acqui

noftri

oftri

ottri,

tia

teati,

ultia,

0 0

ocnio

IZO II

bal-

bal

di,

ONO

ONO.

Partefila fanciulla, & vassene alla madre, e dice.

Diletta madre adesso sono stata innazi al padre mio Re di corona, e da tutta la gente io fui guardata, del mio ballare ognun di lor ragiona, ch'io chieda gratia ch'ella mi sia data el Re mi difle, e tu madre scagiona il mio pensier, che mi sia gratia assai dichieder quella gratia che vorrai. O sapiente, & vere monarchia,

Risponde la madre. Va dolce figlia mia hora à tuo padre, poi ch'à promesso di donarti parte, parla con dolce parole, & leggiadre, tu sai ogn'honeità con ottim'arte, di poi gli chiedi con pietofe squadre, quel ch'io dirò, e dal contrario guarte, le noi voliam scapar da molti affanni, la telta gli domanda di Giouanni.

Vassene la fanciulla al Re, e comin-

cia à ballare, e dice Oglorioli egregi ligor cari, che fate in questa festa compagnia al padre mio, deh von mi siate auari vdir del don chi chieggio in cortelia, conciosia cosa ch'io non vo danari Città, ò Terre, ò gioie in mia balia, & questo dico à voi degna corona la testa di Giouan Battista mi dona.

Risponde il Re turbato, Oime, oime figliuola maladetta, dal primo di che fusti ingenerata infino à hoggi dalla gente detta, pessima peccatrice scelerata, fulmini il Ciel sopra te vna saetta, che'n cener ti converta fulminata, la gratia mia, onde lcor mi langue, non mi credeua addimandafle langue che se tutte le lingue in mia balia hauesse in dirlo con paro e scorte, mi sarebbe spiaceuol ricadia vn si fant huomo codenarlo à morte, per vn ballar d'vna femmina ria, che'l cuor di doglia mi fa distillare, e la gratia che chiedi non vo fare.

La fanciulla fa vilta di piangere, & vn Barone fileua fu ritto, & dice coli.

ò magnanimo Re incoronato, ragione ha la tua figlia iu fede mia, tu gl'hai promesso il dono adimandato enon se ne cauò cosa che sia. onde à mantenerlo sei voligato. deh per vn sol non gualtar questa festa & di Battilta far recar la telta.

Vn'altro barone li leua, & dice. Deh fignor mio questo lieto giorno non lo guaftar ch'è pieno di diletto, fagli la gratia, e ponti mente intorno, quanto la baronia, questo è l'effetto, consenti, e tutti leua via da scorno, e ql che ha chielto fa che sia ben detto, manda'l tuo scalco co huomini strani, & fanne presto Re cauar le mani. Risponde il Re.

Io vorrei innanzi che'l mio Regno fusse vna diserta, e disulata villa, che da fortuna hauer queste percosse, & la mia morte in questo di scintilla, che fare quelte brutte cole molle,

ma nondimen se dal mio dir distilla delle vostre virtà che già consensi, ecco ch'il so con molti miei tormenti. Oltre qua Siniscalco fatti appresso, evane à Giouan Battista alla prigione to' que'copagni che io t'ko commesso, & giunto à lui vieni à conclusione la testa sa che tu gli tagli adesso, & tagliala con buona opinione, sa come quegli che'l douer dispensa, & poi me la portate innanzi à mensa. Fassi innanzi el Siniscalco, & chia-

ma la sua gente.

Oltre qua con prestezza non istate,
perche vn caso grande accade,
pigliate l'arme in punto vi cacciate
con dardi, chiauerine, & con ispade,
el carnesice presto mi trouate,
& conducetel per diritte strade,
& alla prigion che mostro vi sia
di Giouanni sigliuol di Zaccheria.

Hanno à startato che Giesu si parta da s. Giouanni, e dipoi Giesu dice.

O buon Giouanni, el fin di questa vita, 
è pe' mici veri e'etti al Paradiso, 
ecco che tu farai presto partita 
del mondo, ciò d'vna cosa t'auniso 
che giuto al Limbo al Paradiso inuita, 
que' fanti padri in festa, canto, & riso 
prometti loro, & in stato giocondo, 
& falli chiar chi' son venuto al mondo.

Et toccami la mano al padre Adamo,
habbilo per mia parte falutato,
& di che'l pianto suo penoso, e gramo
in gaudio, & in letitia, èritornato,
poi troua Abram, e Hach quali amo,
che'l vederai facob accompagnato
di dolor che vego a esaultar lor trassitte
& simil dillo a Giona, & à Dauiste.

Et à ogn'altro padre incareerato
nel Limbo santo chiari gli farai,
& che'i sume Giordano habbi passato
& poco tempo posso stare hormai,
e di sor che co tua man m'hai battezzato
& che con soro insieme goderai,
verrò glorisicato, giusto, e sorte,
insino al Limbo e spezzerò se porte.
Et quello incatenato satanasso,
porrò sotto se piante à ciascheduno
di sor vedranso, & poi à passo à passo
mi muouerò trattone suori ognuno,
se cice, e sieto, & non del corpo lasso,
sprezzado il mondo fallace importuno
& condurrogsi in ciel con buon diso,

100

ecc

che

ch

Perdo

chi

81

Franc

2

10

Celet

Risponde s. Giouanni.

O Verbo eterno, ò Giesu benedetto, mill'anni parmi che l'effetto sia, acciò che a lor palesi ogni tuo detto, che cosi fare è l'intenzion mia, ben prego te signore puro, e netto, e la tua madre Vergine Maria, che m'aiutiate al punto del morire, ch'io venga il Cielo con voi a sruire.

presenterogli innanzi al padre mio.

Risponde Gielu à s. Giouanni.

Sta pur forte Giouanni, che gran frutto
esulterà di questo patimento,
mia madre, & io in Paradiso in tutto
saren con teco, non hauer spauento.

& falli chiar chi' son venuto al mondo. Ponetemente il viso è lieto, e asciutto.

toccami la mano al padre Adamo,
habbilo per mia parte salutato,
& di che'l pianto suo penoso, e gramo

Risponde s. Gionanni.

Risponde s. Gionanni.

Risponde s. Gionanni.

Ponetemente il viso è lieto, e asciutto.

nè lagrime, nè duol mi dan tormento,
hor vò Signor che viene il tempo mio,
ora per me vero figliuol Dio.

Giesu si parte da s. Giouanni, e intanto viene il Manigoldo, e dice.

Vien qua Giouanni, e tien la mête desta el Re ci manda, e tuetti suoi baroni

à te, perche noi ti taglian la tella, & di ciò hanno fatto conclusione.

affato

22210

ic.

alfo

10

rtuno

dibo,

10.

IHC.

ratto

itto

100

m10)

Risponde s. Giouanni. Landato Dio, a ogni sua richiesta, ecco la testa mia senza tenzone, che fuor de la prigione hor la cauo io, Ecco magno signor la pura testa che eternamente sia laudato Dro.

El Manigoldo dice. Perdonami per Dio Giouanni buono ch'alle mie carnetrema ora ogni lcorza & nota le parole ch'io ti suono che quel ch'io fo m'è fatto fare à forza

Risponde s. Giouanni. Francamente come baleno, ò tuono à l'acqua che veloce il fuoco ammorza non furno mai si presti in conclusioni

> Ora s. Giouanni china il capo, el Manigoldo lo taglia, e'l Siniscalco lo mette in vn baccino, & aspetta tanto che l'anima vada al Limbo, & dica questa stanza.

Celefte gaudio, & letitia infinita annuntio à te principal padre Adamo oggi fon giunto à queka eterna vita, doue per parte di Giesu ti chiamo, con tutti i fanti Padri, che finita è ogni voltra noia, e stato gramo, & per parte di Dio chiaro vi auuiso, O voi che hauete la festa vedutà presto menarui al santo Paradiso. Risponde Adamo, pigliandolo

per mano. Quel vero Dio figliuol di Dio ch'è nato sol per saluarci, e no'l conosce il modo eternamente sempre sia laudato, che ne trarrà di questo Limbo fondo, parlo à te, e chiaro ti rispondo, ch'ogn'vn di noi profetando lo scrifte, & però conuenia ch'egli venifie. El Siniscalco porta la testa alla menla, e dice.

del verginel figliuol di Ziccheria, fanne che vuoi nelle tue man fireftas

Risponde il Re. Cattina, dolorofa, figlia mia. portala via, che tal doglia, e tempesta lopra te venga, & in eterno fia, ricordo, del danno chiesto scelerato, che vendetta di te chiede il peccato.

La fanciulla porta la telta alla madre, & dice.

ch'io pregherd Iddio che ti perdoni. Ecco diletta madre di Battista la testa, che se già tante parole cotra di noi, e quel che lui n'acquilla, ecco non parla più come far suole.

Risponde la mala femmina. Mostra qua dolce mia figliuola in vista, hor che non parla qi che parlar fuole, quado è bilogno fa come l'huo laggio hor taci quando fai altrui oltra ggio.

Detto questo viene vno scoppio, e costei sprofonda; dipoi vien l'Angelo che licentia la telta, e dice. del Santo, e venerabile Giouanni. che'n Paradiso à tutte l'hor ci aiuta, Dio vi conserui da pena, ed franni, & qual si sia la voltra vita scura, Iddio vi scampi da gli eterni danni. a voi gratia conceda senza affanno.

noi vi ristoreremo quelt'altr'anno.

FINE.









